# L'ALCHMISTA FRIULANO

### I CANI - UN CLUB DI CANI L'IMPOSTA SUI CANI GUARDATEVI DAI CANI CHE NON CONOSCETE

Il cane è l'eroe del giornalismo di questi ultimi quindici giorni, e la rabbia canina è ogn'anno a questa stagione un argomento palpitante di attualità. Adesso che la Dio mercè le idee viaggiano sulle strade ferrate e velocissimamente passano da un capo all'altro d'un filo telegrafico, una chiaccherata sulle principali vicende del mondo politicomorale-economico, sulle fasi lunari, e sui nuovi sistemi educativi e preservativi degli uomini e delle bestie, è obbligatoria anche per un giornaletto in diminutivo com'è il nostro. Dunque in oggi noi parleremo dei cani.

Builon, quell'illustre pittore della natura, ha giudicato il cane degno d'aver parte nella società dell' nomo. Ma, anche prima d'ogni dimostrazione scientifica, i cani venivano considerati come animali domestici, anici dell'animale bipide e talvolta ragionevole, e la vezzosa Fillide col cagnolino a lato è l'espressione più significante della fedeltà, mentre un gruppo rappresentante due esseri umani nell'atteggiamento il più patetico ed amoroso non avrebbe bastato all'uopo. L'amicizia umano-canina è documentata dalla storia de' secoli, e anche i dispettosi misantropi che fuggono la comunanza delle umane belve, s'addomesticano facilmente con un cane. I villani hanno un grosso cane a guardia de loro abituri e del granajo del padrone... e nell'attual stato eccezionale Dio sa quale baldoria avrebbero menato i ladri campestri se le minaccie della legge non fossero state rinvigorite dal timore d'una morsicatura el piede per parte di questi incorruttibili difensori della proprietà contro le ladre dottrine di Proudhon e di tutti i Comunisti del mondo antico e moderno. Il cane è il compagno di quelle passeggiate notturne, che guidano certi amanti ultra-sentimentali al dolce colloquio d'amore, al bacio sulla fronte pudica d'una fanciulla cara, e forse più in là, nelle quali passeggiate e ne' quali colloquii l'intervento d'un terzo, che non fosse un cane, sarebbe oltremodo nojoso e pericoloso. E il suouatore di violino o d'organetto, ed il cantante girovago nelle loro passeggiate, però meno romantiche, di città in città si veggono quasi sempre accompagnati da un fido cane, ma di quelli abituati alla musica ed al canto, poiche è noto a tutti che i cani possedono una eccessiva sensibilità

nervosa, e che molti d'essi all'udire un pezzo di musica si agitano violentemente ovvero cadono in un profondo abbattimento.

Le qualità fisiche e morali del cane furono studiate da uomini di fama europea. Attualmente esiste a Londra, oltre l'esposizione universale, anche un club detto club dei cani; ma d'esso forse i giornali non parleranno perchè sovra un oggetto di maggiore importanza e di più alta speculazione il pubblico cosmopolita tiene gli occhi aperti. In questo club vihanno tutte le razze canine dei due mondi, inglesi, spagnuole, danesi, italiane ecc. Gli amici dei cani, come gli amici della pace, spifferano le loro cicalate filantropico-economiche, parlano pro e contra, e i qui pro quo non sono manco frequenti. Però nel club dei cani, che si raduna ogni martedì e dove ciascun socio conduce seco uno di questi animali, il divertimento massimo è la caccia dei topi. Nel fondo della sala havvi una immensa gabbia con bastoncini di ferro in cui sono racchiusi i cani, in mezzo della sala è costruita una specie di arena, e in essa si slanciano i cani più distinti, e una certa quantità di sorci. Quindi ha luogo un combattimento, di cui tutti i Lettori comprenderanno l'importanza subito che sapranno che questo da occasione ad un giuoco di lire sterline tra i membri bipedi del club. Gl'Inglesi amano le scommesse, e il genio della speculazione li rende talvolta inumani, talvolta ridicoli: eglino con eguale serietà scommettono sull'esito d'una battaglia o d'una rivoluzione, come sul numero de' peli della barba d'un Agà turco. Nel caso nostro l'oggetto della scommessa è il numero de sorci che il cane A o il cane B saprà uccidere in cinque minuti. Il segretario del club ha aperto un protocollo delle adunanze, e da esso qualche giornalista cavò fuori hellissime ed utilissime deduzioni statistiche. Quindì anche noi sappiamo che un cane il quale pesa 10 libbre deve ammazzare 15 sorci in 5 minuti, quello che pesa 20 libbre uccide per solito 25 sorci egualmente in 5 minuti, e che il cane più celebre del club pesa 35 libbre, uccide 100 sorci in 5 minuti, è nominato Bily, e con un epiteto omerico è cognominato il grande uccisore dei topi. Dal club sono esclusi i King-Charles, cani di fantasia (fanci-pets) tanto prediletti dalle damine e dalle vezzose Fillidi inglesi, appunto perché, inetti alle battaglie topesche, diventerebbero il disonore della razza canina.

Ma lasciamo gli Inglesi, che tanti rimedi sanno trovare allo spleen, e dimentichiamo il club dei cani, poichè tra di noi ci vorrà molto prima che lo spirito d'associazione e di emulazione produca qualcosa di simile. Parliamo piuttosto della rabbia canina e della tassa sui cani, ora che altri giornali delle nostre Provincie invocarono provvidenze contro l'idrofobia.

Povera umanità, a quanti malanni se' tu soggettal oltre le malattie ereditarie di padre in figlio, oltro le tanto altre occasionate da cagioni atmosferiche, da circostanze individuali, o da accidenti, tu devi tanto danno temere da un animale domestico, da un canel Eppure gli scrittori di polizia medica hanno tenuto conto delle morti avvenute per idrofobia, e la scienza ha notati i pericoli e cercati i rimedj opportuni, e oggidi l'uomo non può più vivere con un cane senza tenergli gli occhi adosso e sospettare di lui. Poveri noi che sappiamo come il continuo sospetto amareggia l'esistenza! L'idrofobia secondo alcuni è influenzata dall'eccessivo caldo: altri negano ciò, e dicono e provano coi fatti che casi di morsicature avvennero in tutti i mesi dell'anno. Dunque maggior è il motivo d'invocare un rimedio efficace, poichè il timore della rabbia canina ne angustierebbe tutti i giorni; e tanto dobbiamo affaticarci per evitare le insidio degli uomini e del diavolo, che invero tale cosa ne sarebbe incommoda molto. Ora il rimedio già addottato nel Belgio, in Inghilterra, in Prussia, in alcuni Cantoni della Svizzera, negli Stati Uniti d'America, in alcuni Staterelli tedeschi e nel Modenese, il rimedio ora proposto in Francia, a Vienna, a Parigi, a Torino, a Padova sarebbe la tassa sui cani.

Tante tasse sono ormai passate in consuetudine, ed a pagare, di huona o di mala voglia, tutti si sono abituati; però in oggi lo studio degli economisti dee rendere le imposte meno vessatorio che sia possibile e farle cadere su quelli che ponno spendere. Gli oggetti di lusso si dovrebbero tutti tassare, non giù per sovraimposta o per ridurre al verde le borso de' cittadini, ma per diminuire quell'imposta che posa sui meno agiati e anche sui poveri. È vero che quanto è logico e facile in teoria talvolta diventa difficile in pratica; ma se i cani di tanti paesi pagano la tassa, potrebbero pagarla anche i nostri.

Un uomo che pubblicò in molte sue scritture suggerimenti igienici contro la rabbia canina, il signor Toffoli, giudica opportunissima la tassa perchè per essa si diminuirebbe il numero di tali animali, sarebbero distrutti i bastardi e quelli senza padrone molto più pericolosi degli altri, e i proprietarii di cani, pagando per essi, li custodirebbero con ogni cura, non permettendo che vadano vagando per le contrade e si espongano al pericolo di arrabbiare primitivamento o di essere morsicati da altri cani rabbiosi. Col ricavato della tassa poi i Comuni avrebbero un vantaggio e potrebbero benissimo stipendiare un impiegato che terrebbe la statistica dei cani, dividendoli secondo il sesso e le razze, e sorveglierebbe per l'adempimento dello

prescrizioni vigenti e delle cautele igieniche. Il denaro che viene speso per mantenere tanti cani inutili, e che anzi possono rendersi nocivi, servirebbe al mantenimento di povera gente, di cui v'ha gran numero in ogni città e a cui invano fin qui la pubblica beneficenza tentò di provvedere. Quindi, non per far la scimia a quanto fu proposto dal Municipio di Padova e a quanto è ormai eseguito da altri Municipi, ma per un principio economico conforme ad equità e per riguardi igienici si ve-drebbe molto volontieri attivata anche dal nostro Municipio la tassa suindicata. Nella Provincia del Friuli, almeno per quant'è a nostra conoscenza, i casi di idrofobia umana non furono frequenti in questi ultimi anni; tuttavia tutti i Municipj dovrebbero adottare tali misure preservative anche se tendessero ad evitare un solo di questi casi. A poco a poco le buone istituzioni di altri paesi desideriamo sieno trapiantate tra noi. Ma frattanto, o Lettori, se v'imbattete per via in un cane, state all'erta, e badate al suo andamento e come vi presenta il muso. Non per ricantarvi nenie da filantropo, ma pel vostro bene vi ripeto che in questa stagione, più che in altra non fosse, è necessario camminare prudenti e . . . guardatevi dai cani che non conoscete!

B. P.

# MISCELLANEA TUTTO ALTRO CHE SENTIMENTALE

La quistione delle carni commestibili è una quistione, come si dice, pulpitante di attualità, e su cui si disputa, si soffistica e si azzecano garbugli in non sappiamo quante città, e con uno zelo sì smisurato che mai non fu il maggiore quando discutevasi sui mezzi di soccorrere a molte necessità morali, prova millesima che gli nomini sogliono zelare sempre più le bisogne materiali, che quelle dello spirito. Dopo questo inutile preambolo, diciamo che a dispetto di così grandi scalpori, e di sì lungo battagliare di parole, dopo aver tanto gridato contro i beccai, e notati di non so quanti peccati capitali, fino a minacciare di interdire ad essi l'esercizio dei loro traffici, se non consentivano a giacersi su quel letto di Procuste che è il Calamicre, le cose sono sempre allo stesso stato, anzi sembra che vadino di male in peggio, senza che possiamo neppur consolarci colla speranza di giorni migliori.

Quindi dopo aver raccolto sì poco frutto dalle lezioni dei savi, persuasi sempre più che in materia di scarpe il calzolajo ne sappia più di ogni filosofo, abbiamo voluto udire su questo punto l'avviso di una vecchia macellaja, e non ci siamo pentiti della nostra risoluzione. Pigliando noi a gratulare seco lei pell'alto prezzo della carne, ella quasi imbroncita, ci rispose: credo bene che scherziate, signore! ma

non sapete voi dunque che adesso si ammazza poco più della metà dei vitelli e dei buoi che si ammazzavano una volta! E noi a soggiungere: ma la carne è pure sì cara? Egli è appunto per questo, replicò la vecchia, che i nostri negozi vanno si male, poiche chi non sa che quanto le cose sono più care tanto meno se ne vende e quindi men si guadagna. Credete a me, se i signori della città volessero far vendere la carne ad un fiorino la libbra, si chiuderebbero in un mese molte beccarie. E ne volete una prova? Finche la carne era a buon mercato, anche i poveri artieri potevano prendersene un hocconcino almeno la festa, e ci erano in Udine almeno 30 donnette che ne vendevano; ora ce ne ha una dozzina a dir molto. Scusatemi, sapete, continuava la vecchia, ma è anche una gran scioccheria quella di immaginare che i beccaj di un centinajo di città si sian messi tutti a fare i ladri in un giorno l Che anche tra costoro ci sia qualche poco di buono che venda carne guasta o scadente in vece di carne perfetta, che ne dia 10 oncie invece di una libbra, e ossa e pello ai poveri, e ai ricchi i bocconi più scelli, può essere, sarà; ma che ci sia uno tanto ciucco da sperare d'arricchire coll'accrescerne il prezzo, io lo credo impossibile. Intanto la conclusione si è, che volere o non volere la carne si vende e si venderà cara finchè non scemerà il prezzo dei buoi e de' vitelli, e se è vero, come si dice, che i signori vogliano provare un poco a fare i mercanti di carne, sapranno che gusto ci è, specialmente finchè durino le angustie presenti. - Lasciamo la vecchia macellaja che ci ha chiarito questa materia meglio che lo avrebbe potuto fare qualche maestro di economia, e convinti che il caro delle carni stia nel detrimento sofferto dalla specie bovina, si per la grandezza degli eserciti stanziali, si per le guerre, sì per le desolanti èpizoozie che in questi ultimi anni afflissero molti reami d'Europa, e non in una congiura impossibile di beccaj, veggiamo con quai mezzi si possa mitigare o cessare questo malanno. Non ce ne ha, non ce ne può essere che due, e lo sanno anche i ragazzi: diminuire cioè il numero de consumatori, adoperare per tutte guise a favorire l'aumento della stremata specio hovina. Il primo compenso non istà in nostra balia il recarlo in effetto, ma rispetto al secondo si può fare e molto, purchè lo si voglia. E questi mezzi sono stati raccomandati in cento giornali e in cento Manicipi, e chi propose interdire la macellazione dei vitelli, chi vietarne l'esportazione ec. ec., cose buone, anzi ottime. Ma perchè collo siesso affetto non si è consigliato ed inculcato di coltivare con maggior cura, ed in proporzioni più vaste i prati naturali ed artificiali? perchè non si è coll'istesso affetto proposta l'altuazione dei prati ad irrigazione nei paesi che ancora ne difettano? E ragionando della patria nostra, ci pare che questa sarebbe stata ottima congiuntura per predicare questi avvisi che sono d'importanza vitale nella pratica agraria. Poichè senza badarsi di questo, come faranno i nostri coloni a nutrire un numero di vitelli tanto maggiore che l'usato? È vero che in questi ultimi due anni in cui il cielo ci fu anche troppo liberale di pioggie, non ebbimo a lamentare il manco di foraggio, ma questo po' di abbondanza si deve riguardare come eccezione non come regola, e chi se ne fida e si da inconsideratamente ad allevare giovani buoi, potrebbe negli anni avvenire trovarsi in brutti impacci. Perciò stimiamo opera buona il ricordare ai possidenti l'obbligo che loro corre di fare attenti gli agricoltori loro sommessi su questa bisogna, affinchè un provvedimento che mira a soccorrere un male, non torni più funesto del male istesso. E veramente qual sarebbe il destino dei poveri buoi, se nei venturi anni la nostra Provincia fosse travagliata dalla seccura che si di frequente la desola? Ci stringe il cuore a pensarlo! Quelle bestie meschine o si dovrebbero lasciar morire d'inedia, o il contadino dovrebbe dar fondo ad ogni suo avere per pascerle, o venderle, a chi non le vuole, ai prezzi più rotti. E questi non sono giù sogni, chè ogni uno che non sia nato jeri deve ricordarsi di aver veduto i nostri villici contristarsi, e privarsi fino di molta parte del quotidiano pane per scampare dalla fame i loro armenti. Bisogna dunque che i possidenti si facciano persuasi una volta che la principale raccolta è quella dell'erbe, che a tutto le altre si può sopperire col farle venire di fuori, ma che il fieno non possiamo sperarlo che dai nostri teneri. E guai se ci manca. Si faccian persuasi che anche i prati naturali abbisognano come i campi di concime e di cure, ed ostino sopratutto con ogni loro potero al disfacimento dei superstiti prati naturali. Ed ora che tocchiamo di questa grave materia, come non levare di nuovo la voce a favore dell'incanalamento del Ledra? come non mandar voti perchè sia tollo l'obbrobrio che peserà sul Friuli finché si lascino miseramente perire quelle sque che dovrebbero portare salute e ricchezza a tanti paesi? Sappiamo che il novello Preside della Provincia considerò con gran cura questo vitale disegno. sappiamo che ai Promotori ei promise tutto il suo ajuto; ma che può il volere e l'autorità dei magistrati quando non adoperiamo concordemente a cost provvido fino? Però mandiamo caldissimi voti perchè ora che si deve di nuovo proporre nei consigli, comunitativi la grande quistione, l'egr. Prof. Bassi abhandoni gli studj severi, a cui nella sua solitudine pone l'ingegno, e rieda fra noi a difendere dagli assalti dell'egoismo e dell'ignoranza la sua nobile impresa, pur troppo indugiata tante volte, fino a farla riguardare come cosa impossibile! Pensi il Bassi che al compimento di questa grande opera è congiunta la sua fama e diremo quasi l'onore suo! Pensi che se manca il duce non potrà la milizia combattere e trionfare nel difficile arringo, e quindi il canalo del Ledra rimarrà chi sa quanti anni ancora desiderio alfannoso di Lui, e di tutti coloro che agognano benemeritare della prosperità della nostra Provincia. G. Zambelli.

## I MISTERI DI UDINE

X.

#### IL RITRATTO E L'ORIGINALE

Oh grazie, grazie, pittor mio bello.
 Si, Messere, ma il tuo disio si fermerà esso sovra un pezzo di tela colorata?

Commedia italiana.

I terzi ed i quarti piani e la sossitta sono per solilo il privilegiato domicilio de' letterati e degli artisti, forse perchè il genio ama la luce, l'aria libera e le sommità, e, più probabilmente, perchè i lavori del genio, compreso od incompreso che sia, sono pagati più avaramente di quelli del sartore e del calzolajo. Però Messer Burchiello, benchè semplice pittore ritrattista, era un' eccezione a questo riguardo, mentre teneva a pigione una stanza spaziosa a pianterreno le di cui finestre comunicavano con l'orto di casa, proprietà di un ex-venditore di stracci, di lunarii e di vite de' santi, alle cui speculazioni aveva arriso Monna Fortuna. Le pareti di questa stanza erano tutte coperte da disegni e da quadri colorati, che costituivano le prime prove dell'abilità del nestro pittore, ovvero crano studii preparatorii, ed abbozzi di lavori dappoi compiuti. Messer Burchiello qui abitava dieci mesi dell'anno per dieci o dodici ore al giorno, eccettuati essendo i due mesi della stagione autunnale, in cui pedestre vinggiatore percorreva la pianura ed i colli del Friuli desinando alla canonica di qualche molto reverendo che era riuscito a destare nel petto dei fedeli l'amore delle arti belle e a raccogliere da tutti l'obolo per colorire le pareti della chiesa, ovvero sedendo alla mensa di qualche nobile, sedicente mecenate, che in campagna non badaya più che tanto ai riti di un pranzo aristocratico.

Una mattina Messer Burchiello stava lavorando alla tavolozza e di tratto in tratto si allontanava per contemplare l'effetto de' tocchi del suo pennello, e talvolta sorrideva contento dell'opera sua, e tal'altra si fermava come soprapensiero e scuoteva la testa in segno di disapprovazione. Non che egli fosse malcontento di se, nò; ma quel lavoro, ch' era il ritratto di giovane donna, lo angustiava, avuto riguardo alla persona che glielo aveva commesso. Veramente la cosa è un po' seria, diceva trà se, ma!... quattro o cinquo minuti ancora ed è finito. Ho promesso, e non mancherei alla parola data per tutto l'oro del mondo; però, Messer Burchiello, hai fatto male a promettere! Eh si! ora dico che feci male, ma come rifiutare una grazia ad un poeta, ad un genio innamorato? Eppoi la cosa sarà segreta... noi due soli la sapremo... e guai se quel vecchio aristrocrata potesse conoscere che Messer Burchiello ha eseguito due volte il ritratto di sua nipote!

In questo mentro un leggero busso alla porta scosse il nostro pittore ritrattista dalle sue meditazioni e tosto si recò ad aprire. — Ah siete voi — esclamò in tuono di voce come d'uomo sdegnato — non avete perduto un minuto? Come volete che un povero artista adempia al dovere dell'arte, se gli state sempre a' calcagni?

Queste parole eran volte ad Ugo, che non rispose se non baciando in fronte il pittore, il quale rabbonito continuava: — Ma sia pure, la cosa è fatta, ecco là il ritratto, tra poco avrete in mano il vostro amore!

Ugo era commosso da un profondo sentimento di gratitudine verso quest'uomo che gli procurava l'immenso diletto di contemplare ad ogni ora del giorno l'amabile fisonomia della giovinetta a cui aveva consacrato tanta parte di se medesimo. Però per qualche minuto non fece parola, non potendo allontanare gli occhi dal ritratto di Ginia.

— Ottimo amico, come potrò io ricambiarvi del bene che fate a me? disse alla fine stringendo la mano a Messer Burchiello.

— Non lo potreste, nè lo pretendo io. Voi, poeti, parlate dell'amore con tale entusiasmo e con frasi tali che invano tutti i beni della terra si potrebbero equilibrare con un tantino di quell'affetto.

Però io devo un qualche compenso alla vostra fatica, al tempo impiegato per questo lavoro inapprezzabile e che vi distolse da altri lavori. Eccovi un tenue segno della mia gratitudine. – E così dicendo gli matteva in mano una picciola carta contenente alcune monete d'oro.

— Nò, signor Ugo, nò – disse il pittore nell'atto di restituir quel danaro, con un tuono di voce ch'ò in alcuni uomini espressione dell'ira e in altri di una nobile ripugnanza a quanto è meno che giusto ed onorevole – io lavorai quel ritratto per inclinazione, per diletto mio e per avere il bene di rendervi servigio. Diavolo! i poveri hanno di rado il diritto di mostrarsi utili altrui: io ho voluto procurarmi questo piacere, e voi nulla mi dovete.

Ugo sapeva comprendere la delicatezza di sentimento di quelle poche anime non bruttate dall'egoismo, non corrotte dai contatti sociali: strinse con forza la mano di Messer Burchiello, e gli disse: almeno saremo amici sempre!

- Vi ringrazio, continuava il pittore, quest' è la ricompensa ch' io voglio, nè io potrei mai dimenticare la fiducia ch'avete in me riposta. Non siete venuto qui a confidare a me, a me povero artista, il segreto del vostro cuore, quel segreto che non avete ad altri svelato che a vostra madre? Non mi avete detto: Burchiello, la giovinetta di cui faceste settimane addictro il ritratto, è la donna più cara ch' io abbia veduta sopra la terra; voi conservate ancora il disegno di quel ritratto, riproducetelo su di un pezzo di tela, ed io vi dovrò la più grande felicità della mia vita?
  - Si, così vi ho detto!
- Ebbene? Potevo io rifiutarvi una porzione di felicità? No; ma se io vi facessi ora pagare questo lavoretto a contanti, sentirei rimorso per lungo tempo. Diavolo! è cosa irregolare che un pittore

non sapete voi dunque che adesso si ammazza poco più della metà dei vitelli e dei buoi che si ammazzavano una volta! E noi a soggiungere: ma la carne è pure sì cara? Egli è appunto per questo, replicò la vecchia, che i nostri negozi vanno si male, poiche chi non sa che quanto le cose sono più care tanto meno se ne vende e quindi men si guadagna. Credete a me, se i signori della città volessero far vendere la carne ad un fiorino la libbra, si chiuderebbero in un mese molte beccarie. E ne volete una prova? Finche la carne era a buon mercato, anche i poveri artieri potevano prendersene un hocconcino almeno la festa, e ci erano in Udine almeno 30 donnette che ne vendevano; ora ce ne ha una dozzina a dir molto. Scusatemi, sapete, continuava la vecchia, ma è anche una gran scioccheria quella di immaginare che i beccaj di un centinajo di città si sian messi tutti a fare i ladri in un giorno l Che anche tra costoro ci sia qualche poco di buono che venda carne guasta o scadente in vece di carne perfetta, che ne dia 10 oncie invece di una libbra, e ossa e pello ai poveri, e ai ricchi i bocconi più scelli, può essere, sarà; ma che ci sia uno tanto ciucco da sperare d'arricchire coll'accrescerne il prezzo, io lo credo impossibile. Intanto la conclusione si è, che volere o non volere la carne si vende e si venderà cara finchè non scemerà il prezzo dei buoi e de' vitelli, e se è vero, come si dice, che i signori vogliano provare un poco a fare i mercanti di carne, sapranno che gusto ci è, specialmente finchè durino le angustie presenti. - Lasciamo la vecchia macellaja che ci ha chiarito questa materia meglio che lo avrebbe potuto fare qualche maestro di economia, e convinti che il caro delle carni stia nel detrimento sofferto dalla specie bovina, si per la grandezza degli eserciti stanziali, si per le guerre, sì per le desolanti èpizoozie che in questi ultimi anni afflissero molti reami d'Europa, e non in una congiura impossibile di beccaj, veggiamo con quai mezzi si possa mitigare o cessare questo malanno. Non ce ne ha, non ce ne può essere che due, e lo sanno anche i ragazzi: diminuire cioè il numero de consumatori, adoperare per tutte guise a favorire l'aumento della stremata specio hovina. Il primo compenso non istà in nostra balia il recarlo in effetto, ma rispetto al secondo si può fare e molto, purchè lo si voglia. E questi mezzi sono stati raccomandati in cento giornali e in cento Manicipi, e chi propose interdire la macellazione dei vitelli, chi vietarne l'esportazione ec. ec., cose buone, anzi ottime. Ma perchè collo siesso affetto non si è consigliato ed inculcato di coltivare con maggior cura, ed in proporzioni più vaste i prati naturali ed artificiali? perchè non si è coll'istesso affetto proposta l'altuazione dei prati ad irrigazione nei paesi che ancora ne difettano? E ragionando della patria nostra, ci pare che questa sarebbe stata ottima congiuntura per predicare questi avvisi che sono d'importanza vitale nella pratica agraria. Poichè senza badarsi di questo, come faranno i nostri coloni a nutrire un numero di vitelli tanto maggiore che l'usato? È vero che in questi ultimi due anni in cui il cielo ci fu anche troppo liberale di pioggie, non ebbimo a lamentare il manco di foraggio, ma questo po' di abbondanza si deve riguardare come eccezione non come regola, e chi se ne fida e si da inconsideratamente ad allevare giovani buoi, potrebbe negli anni avvenire trovarsi in brutti impacci. Perciò stimiamo opera buona il ricordare ai possidenti l'obbligo che loro corre di fare attenti gli agricoltori loro sommessi su questa bisogna, affinchè un provvedimento che mira a soccorrere un male, non torni più funesto del male istesso. E veramente qual sarebbe il destino dei poveri buoi, se nei venturi anni la nostra Provincia fosse travagliata dalla seccura che si di frequente la desola? Ci stringe il cuore a pensarlo! Quelle bestie meschine o si dovrebbero lasciar morire d'inedia, o il contadino dovrebbe dar fondo ad ogni suo avere per pascerle, o venderle, a chi non le vuole, ai prezzi più rotti. E questi non sono giù sogni, chè ogni uno che non sia nato jeri deve ricordarsi di aver veduto i nostri villici contristarsi, e privarsi fino di molta parte del quotidiano pane per scampare dalla fame i loro armenti. Bisogna dunque che i possidenti si facciano persuasi una volta che la principale raccolta è quella dell'erbe, che a tutto le altre si può sopperire col farle venire di fuori, ma che il fieno non possiamo sperarlo che dai nostri teneri. E guai se ci manca. Si faccian persuasi che anche i prati naturali abbisognano come i campi di concime e di cure, ed ostino sopratutto con ogni loro potero al disfacimento dei superstiti prati naturali. Ed ora che tocchiamo di questa grave materia, come non levare di nuovo la voce a favore dell'incanalamento del Ledra? come non mandar voti perchè sia tollo l'obbrobrio che peserà sul Friuli finché si lascino miseramente perire quelle sque che dovrebbero portare salute e ricchezza a tanti paesi? Sappiamo che il novello Preside della Provincia considerò con gran cura questo vitale disegno. sappiamo che ai Promotori ei promise tutto il suo ajuto; ma che può il volere e l'autorità dei magistrati quando non adoperiamo concordemente a cost provvido fino? Però mandiamo caldissimi voti perchè ora che si deve di nuovo proporre nei consigli, comunitativi la grande quistione, l'egr. Prof. Bassi abhandoni gli studj severi, a cui nella sua solitudine pone l'ingegno, e rieda fra noi a difendere dagli assalti dell'egoismo e dell'ignoranza la sua nobile impresa, pur troppo indugiata tante volte, fino a farla riguardare come cosa impossibile! Pensi il Bassi che al compimento di questa grande opera è congiunta la sua fama e diremo quasi l'onore suo! Pensi che se manca il duce non potrà la milizia combattere e trionfare nel difficile arringo, e quindi il canalo del Ledra rimarrà chi sa quanti anni ancora desiderio alfannoso di Lui, e di tutti coloro che agognano benemeritare della prosperità della nostra Provincia. G. Zambelli.

cevuto ordine di custodire e di compagnare dovunque, e che con lei usava modi si dolci da farle dimenticare la sua condizione vera fino a crederla una sorella o una amica. Il passeggio poi prediletto della Giulietta era una stradella solitaria, ombreggiata, in fondo a cui stava una casetta più decente delle altre, e sul davanti una quercia con un sedile di stecchi intrecciati. Quel sedile era lavoro d'un giovane contadino, di Arignecio suo fratello di latte, che si era dato premura di prevenire il desiderio della Contessina, la quale a mamma Rosa era generosa di doni e di promesse.

Un giorno, il quindicesimo da che la Giulietta dimoraya al palazzetto, ella asciva dalla casetta di mamma Rosa e di Ariguecio colorita la faccia più dell'usato e tutta compresa da inesprimibile commozione. Anna la governante era con lei, ma nel viso di questa donna parimenti si avrebbe potuto osservare un contrasto di affetti, un'alterazione nel tuono ordinario della voce, come se colta l'avesso un' impensata sventura o fosse dominata dalla paura.

- Perdona, Anna, perdona... le diceva Giulietta

con voce languida e commovente.

- Ella ci pensi, signorina: io conosco il pericolo a eni mi espongo, ma non mi curo di me, io. Ella vorrà credere che ora mi affliggo solo per lei.

- Ti ringrazio, Anna: ma lui mi ama tanto, lui sarebbe morto senza vedermi per tanto tempo!

- So, come vanno queste cose, lo so: ma ad ogni modo l'affare si farebbe serio, se taluno potesse accorgersi di questo appuntamento...

- Oh non temere. Mamma Rosa e Ariguccio mi vogliono bene, darebbero la vita per me; eglino

non tradiranno quest' innocente segroto:

- Innocente! - continuava Anna erollando il capo; ma poi guardò in viso la giovinella e non volle turbare quell'anima ingenua in cui amore parlava per la prima volta nel linguaggio del paradiso con maligne allusioni alle crudeli menzogne ed al fango con cui l'hanno bruttato certe anime abbiette. Quindi nel ritorno al palazzetto le duo donne parlarono di lui, di Ugo, e la Ginlietta narrò quanto è diggià a cognizione de nostri lettori. Di tratto in tratto nella casetta di mamma Rosa i duo amanti si rividdero in corso dell'autumo e si dissero tante cose, le quali però tutte spogliate della loro veste poetica si riducevano ad una formula grammaticale: io amo, tu ami, io amerò, tu amerai, e ad un avverbio che noi scriviamo di mala voglia perché profanato le mille velte, ed è: eternamente!

Il Conte zio, occupato nelle faccende domestiche e rurali, interno a cui ad ogni costo voleva essere espertissimo (nè il fattore signor Pietro osava disingannarlo, si perché trovava il tornaconto nel ludare l'avvodutezza del suo padrone, si perchè è massima generale che i signori abbiano sempre ragione) rignardo alla Giulietta non metteva in pratica quella severità di modi e quell' alterezza che usava con tutti gli altri. L'amabilità della giovanetta aveva vinto la sua hurbanza, e con lei voleva apparire affabile e perfino (quale de' suoi conoscenti l'avrebbe immaginato?) perfino spiritoso. Alla sera non c'era conversazione al palazzelto, perchè in quel villaggio non si trovavano altri notabili da, farsi credere persone ragionevoli. Don Amadio, il Conte e la Giulietta dunque stavano soli nel salotto dei ritratti; i due primi ginocavano al tresette, e la Contessina ricamava... e pensava... a lui.

Ugo si recava di tratto in tratto dalla città in un paesello vicino ad Y ..... Li lasciava il cavallo ed il biroccio, e quindi a' piedi percorreva un viottolo tra i campi fino alla casetta di mamma Rosa. Una volta, ricalcando le orme ch' egli aveva impresse sulla terra un po' molle un' ora prima, e mentre davanti gli occhi stavagli tuttavia l'immagine della fanciulla cara, s' imbattè in un altro pedestre viaggiatore, il quale pure camminava fantasticando alla vista d'un bellissimo tramonto.

- Oh! oh! signor Ugo, disse il viaggiatore pe-

- Siete voi, Messer Burchielle? e andate..? - Ad Y . . . . un passo alla volta, come vedetc.

Anche voi, a quanto mi sembra, vi avvanzatel - lo? Ugo soggiunse sorridendo, io torno addietro.

- Eh! Eh! mio caro amico, selamò il pittor ritrattista, voi non siete contento del ritratto, e volete possedere l'originale. Già tutti gli uomini così... un desiderio genera l'altro... Ma basta... Iddio vi ajuti!

E l'uno e l'altro continuarono la loro strada.

(conlinua)

C. GIUSSANI.

#### CRONACA DEI COMUNI

Dalle falde del Montasio 6 luglio 1851.

Il Montasio non è il San Bernardo colle sue valanghe di neve, orrore misto a sublime poesia; esso è un pascolo montuoso del territorio di Chiusa celebre per gli eccellenti formaggi che da lui assumono il nome, e Chiusa è un capocomune del Distretto di Moggio. Scusate se io comincio da tali nozioni topografiche; però pur troppo molti sono gli ignoranti delle condizioni telluriche-agrarie-economiche della propria Provincia, e quindi non sarà male condurre di sovente il discorso su cotali argomenti. Voi non avete visitato questo nostro Distretto, non avete veduto il Montasio; però il vostro giornale ci arriva, e noi in esso leggemmo delle utili proposte e de' pii desiderii a cui partecipammo con tutta l'anima. E in oggi vi preghiamo a troyare un posticino anche per noi e per una faccenda di sommo momento per queste popolazioni.

I mezzi di comunicazione nel Distretto di Moggio sono in quello stato ch' è inevitabile in un paese montuoso, qua e la intersecalo da torrenti, e solo con enormi spese si potrebbe ottenere parte di que' vantaggi di cui godono gii abilanti della pianura. Però anche qui per ragioni di commercio e per il sollecito andamento degli affari, per la comodità insomma di tutti è necessario di tentare qualche miglioramento. È oggi si presento l'occasione propizia di ottenere alcuni vantaggi, e solo il desiderio di giovare a' miei compaesani mi pone in mano la penna.

L' organizzazione giudiziaria amministrativa, .che adesso si sta elaborando pel Lombardo-Veneto, è l'occasione propizia, e gli abitanti del Distretto di Moggio ottenendo la traslocazione del capoluogo in un punto più centrico, sentirebbero meno gli svantaggi della condizione naturale ed economica dei loro mezzi di comunicazione. I villaggi del nostro distretto sono tutti collocati su di una linea, nell' estremità della quale sta Moggio attual Capoluogo. Dunque grave incomodo per tutti que' Comuni posti oltre la metà della linea suddetta, mentre se la residenza distrettuale fosse in un punto centrico, ciò tornerebbe di somma utilità a queste popolazioni ed eziandio ai viaggiatori e a quanti sono obbligati a ricorrere all' autorità Distrettuale, non trovandosi Moggio sulla Strada Regia, distando miglia 2. 75 dal luogo postale, e di più essendo separato dalla R. Strada dall' impetuosissimo torrente Fella. che (come già avvenne) può da un punto all'altro distruggere il ponte di legno che lo attraversa ed interrompere la comunicazione per qualche tempo. E notate che, oltre questi vantaggi topografici, il R. Erario, trasportandosi gli uffizi in un punto più centrico, verrebbe ad economizzare nelle spese, quati sarebbero diele d'impiegati, indenizzi normali ai testimoni, nel mezzo straordinario postale tra Moggio e Resiutta due volte per settimana ecc ecc. Voi, giornalisti, andate sempre ripetendo che l'interesse di pochi deve cedere agli interessi di molti, e qui sarebbe il caso di applicare questa massima di equità, poichè tutti i Comuni del Distretto, meno il Comune di Moggio, vedrebbero volentieri mutato il Capoluogo.

Chiunque ha visitato il Distretto di Moggio, e tutti quelli che l'hanno veduto almeno sulla carta topografica del Friuli, potranno conoscere a bella prima il punto centrico e addatto alle convenienze de' più. Io che vi scrivo non sono illuso dal così detto spirito di municipalismo, io ho pensalo che se il vantaggio generale dei varii Comuni del Distretto fosse per essere contemporaneamente il vantaggio massimo del Comune di Chiusa, niuno avrebbe a lagnarsi. Perciò vi dico che Chiusa sarebbe precisamente il sito opportuno pel nuovo Capoluogo, poichè è collocato alla metà del Canal del Ferro, sulla Regia Strada, dista per miglia 7 da Moggio e per altrettante da Pontebba, gode di un'aria salubre, di buone acque e d' un clima abbastanza mite eziandio nella stagione invernale, e coll'attigua Raccolana, a cui è unito per vincolo di parrocchia, conta una popolazione di 2864 anime, ed ha fabbricati che con tenue spesa si addatterebbero ad uso di pubblici Uffizi. E notisi che il villaggio di Chiusa non è solo centrico rispetto alle topografia del Distretto, ma eziandio riguardo il numero degli abitanti degli altri Comuni; notisi che ivi esiste un appostamento della R. Gendarmeria, e quindi niun bisogno di provvedere ulteriormente per quest' arma e che Chiusa è più prossima alle tappe militari di Pontebba e di Resiulta cd al confine, e quindi sarebbeso d'assai agevolate le cure del R. Commissariato a questo riguardo.

Tutte queste ragioni, ed altre secondarie che ommetto per brevità, indicano l' opportunità di rendere pago il voto di queste popolazioni, le quali attendono dalla novella organizzazione anche codesti vantaggi materiali. Voi avete tante volte eccitato i Comuni a dar segno di vita pubblicando i loro desiderii e bisogni, e sembra che il giornalismo tenda a divenire l'intermediario tra i governanti ed i governati anche ne' nostri paesi. Dunque io mi valgo del vostro foglio per pregare chi può render pago il voto di questo Distretto di far calcolo delle ragioni in questa mia scritta accennate:

D. C.

Rigolato 5 luglio

Abbiamo letto con vera soddisfazione nell' Alchimista N.º 26 (Gronnea dei Comuni) l'articolo scritto dal signor S. G. e rendiamo sincere grazie a quel degno signore per averci additata la via di poter noi pure soggiugnere qualche parola alle tante verità da lui esposte sufl'abbandono in cui giacciono gran parte delle amministrazioni delle povere Chiese di questa nostra Provincia; abbandono che, oltre essere cagione dell'impoverimento di queste, agglunge danno non lieve al Comuni, come quelli che ne hanno il jus-patronato poiché, dilapidate o disperse che sieno le sostanze patrimoniali, le Chiese si rendono inette a sostenersi da se, ed allora devono vergognosamente chiudersi, come successe di molte, o ripetere la sussistenza dal Comune; aggravando così maggiormente i poveri censiti di pesi, che specialmente nelle presenti augustie loro tornano incomportabili.

Se tanti mali dunque vengono causati dall'inerzia, dall'inettezza, o dalla poca onestà di parecchi Fabbricieri e
sovente dalla tolleranza degli Ecclesiastici Amministratori ai
quali incombe il precipuo dovere di sorvegliarli; perchè le
Comunali rappresentanze non aprono finalmente gli occhi
per osservare tanto disordine, e non si prestano, come
sarebbe toro istituto, a farlo cessare? Questo è un disconoscere i propri doveri, è un abusare della fiducia in loro
riposta dalle governative Autorità, e nel mentre danneggiano il proprio interesse, tradiscono quello dei loro amministrati, e si fanno complici principali della sventura della
Pia-Causa.

Ah! cessi una volta tanta miseria, ed ognuno che assume l'incarco d'amministrare le sostanze delle Chiese, si presti con solerzia, e senza umani riguardi all'adempimento dei propri doveri. - Adagio, signor T. M. (sento che mi rispondono diverse Deputazioni Comunali, Fabbricieri, ed Ecclesiastici Amministratori) voi ci mettete tutti in un fascio senza alcuna riserva, ma possiamo rispondervi in proposito, che per quanto stava in noi abbiamo scrupolosamente adempito questi doveri; che le amininistrazioni delle nostre Chiese sono poste in buon ordine ed è perciò che a nostro rispetto voi gettate indarno il vostro fiato. - Vi chiedo scusa, signori, e mi congratulo con vol, ma io ho sempre inteso indirizzare i mici biasimi verso chi veramente li merita. - lo chiamo a rispondermi in primo tuogo que' signori Fabbricieri, che per un lungo andare di anni senza nessuna controlleria hanno amministrati i beni delle Chiese; e domando toro, in quale stato si trovino le loro contabilità, e quelle dei loro antecessori? Hanno mai pensato questi signori a gittare un'occhio almeno di volo sullo stato patrimoniale? hanno d'essi mai vedoto se questo sia, o meno assicurato con valide inscrizioni ipotecarie? poiché non sempre sono sufficienti le rinnovazioni delle primitive inscrizioni onde possa dirsi cautato l'interesse delle Chiese. - Non pochi furono i casi in questa nostra Provincia, che le Fabbricerie vivendo tranquille all' ombra delle prese e rinnovate inscrizioni, si trovarono allo scoperto nell' istante d' un attrito giudiziale, e furon fortunate se oltre la perdita del capitale mutualo,

e delle spese incontrate non vennero condannati a rigurgilare come incompetentemente percetti i già impugnati interessi; si è forse da questi signori Fubbricieri instituito un regulare registro attivo e passivo ove risulti in via parziale, partita per partita, il credito, ed il debito della Chiesa? Le ingenti somme di restanze attive che di sovente si riscontrano nei già liquidati Consuntivi, e quelle delle posteriori annualità, perché non furono esatte, ed assicurate con giudiziali o privati convegui, onde fogliere l'adito aj debitori morosi di chiedere, ed offenere la triennale prescrizione di legge? Furono da questi signori Fabbricieri, onde conservare il diritto di proprietà nella Chiesa rinnovati in scadenza i relativi Contratti d'affittanza dei beni immobili tocati? Le restanze effettive di Cassa sopravanzate al dispendio annuale sononsi investite come. di dovere, o rimaste infruttuose, come lo sono molte volte in mano dei Fabbricieri diverse somme di Capitali affrancati senza superiore autorizzazione, che poi a mano a mano vengono contro ogni legge disperse, od erogate in spese d'amministrazione che si fanno più per voglia di lusso smodato, che per necessità, sprecaudo cosi sensibitmente ogn' anno un reddito che servir potrebbe ad ingrementare quel patrimonio che tante cure e tanti anni costò alla pietà dei fedeli per poi vedere queste povere amministrate, per vostra cagione ridotte allo stato di schifosa mendicità.

E voi, signori Amministratori, che dalle zelanti Autorità foste messi a tutclare gli interessi delle Chiese, perchè non usate dei poteri di cui siete investiti? perchè non richiamate all'ordine questi vostri dipendenti? perchè se sono sordi alle vostre chiamate, non esponete il tutto, e con sollecitudine e chiarezza alla superiore Autorità? Essa al certo non larderebbe a sovvenirvi di ajuto, e di consiglio perchè sorreggeste le povere Chiese, togliendole at precipizio in cui ruinerebbero a cagionel di così scandalosa inerzia.

Amministratori Ecclesiastici, Fabbricieri, Comunali rappresentanze adoperate una volta secondo vi impone il dovere e la coscienza; fate prova di essere uomini giusti e savi.

E a codesto vi giovi l'esempio delle premurose cure con cui agirono in questo punto diversi Distretti Carnici, e specialmente quello di Tolmezzo e di Rigolato, i quali per la non curanza dei cessati gestori, ed Ecclesiastici Amministratori avevano vedato con indicibil rammarico annientarsi, pressochè tutti i ricchi patrimoni delle loro antichissime Chiese. Pure non venne meno il coraggio dei Magistrati e dei Sacerdoti di quei paesi, che infervocati anzi sempre più a promuovere il vantaggio de' loro tutelati rappresentavano caldamente alla Superiorità il caos in cui giacevano, e il bisogno di pronto consenso, e da quella ebbero sull'istante l'approvazione di mandare ad effetto mediante un sovvegno dei Comuni, previo rimborso a suo tempo, e l'erogazione d'un qualche capitale, la giguntesca operazione che venne affidata allo esperto ed onesto Contabile sig. Giuseppe Vidoni Udinese, il quale, ci gode il dirlo, rispose egregiamente alla fiducia in lui posta dalla Presidiale Autorità ed a quella delle Fabbricerie e Comunali Rappresentanze, e conducendo la ardua impresa con equità e prudenza vinse ogni difficoltà, riguadagno, ed assicuro a quelle Chiese l'intero patrimonio perduto, colmò gli esausti loro serigni, lasciando inoltre ben immagianti Registri, operazioni che oltre il fare onore al valente ragioniere, servir possono di modello a molte Fabbricerie della nostra vasta Provincia;

#### COSE URBANE

La commissione pel monumento Britiro ha determinato di far litografare il disegno del Minisini sotto la sorreglianza dello stesso artista, e quindi di pubblicarlo, riservandosi per altora di proporre un piano ragionato ed evidente de' mezzi con cui rendere possibile l'attuazione di detto lavoro. Al disegno litografato si uniranno alcune parole di illustrazione. I reverendi Parrochi dell'arcidiocesi sono di nuovo pregnti a concorrere nella pia opera con quelto zelo, di cui diedero il bell'esempio alcuni Parrochi di questa Città.

- L'Impresa per il trattenimento drammatico che darà la Compagnia Lombarda, pubblicò il suo programma ed invite d'abbuonamento. Questo corso di recite, importante nei fasti del nostro tentro, comincierà colla sero 18 del corrente luglio. Si aspetta concorrenza anche dalla campagna.

#### Fate la carità al povero cicco!

Sono già volti parecchi mesi dacche noi gridamno al soccorso pel misero cieco orfanello Luigi Pelizzoni di Udine, che per non lasciare morire d'inedia l'inferma madre, va tapinando pella città con rischio della vita e con danno irreparabile di sua morale perfezione.

Dopo quei di, in cui chicdemmo indarno merce per l'infelicissimo fanciullo, noi più volte l'abbiamo veduto aggirarsi pelle
nostre contrade con pericolo d'essere atterrato dai passanti, o
sfragellato dalle ruote dei carri, o di rovinare nei canali; più
volte lo abbiamo veduto accapigliarsi coi monelli, e inteso pietosamente piangere e lagnarsi, quando quei tristi gli frecciavano
la moneta da lui con tanti disagi accultato, e più volte abbiamo
udito e forastieri ed Udinesi compatire al meschino, e lamentare
con dolorose parole, perchè chi il doveva e il poteva, non adoperasse a furlo ospitare in un rifugio di ciechi.

Noi quindi consei più che altri forse dei pericoli e della depravazione che minacciano quel derelitto, persuasi che abbandonandolo al suo mal deslino egli o debba morire di violenta morte, o riuscire uno di quei tanti perdigiorni malnati che a nostro rimprovero ed onta infestano le civiche vie, stimiamo benemeritare di tutte le anime gentili supplicando di nuovo ai nostri Civici Magistrati a voler scampare da tanta miseria quell'innocente!

Oh per amore di Dio, per amore dell'umanità, per amore del patrio decoro facciano di sovvenire e subito a quel tapino, poiche indugiando più oltre petrebbe pur troppo accadere che essi avessero a proferire Ioro aita ad un essere irreparabilmente abbrutito, o ad un informe cadavere, e udicsi quindi iterare dai buoni le fateli parole: È troppo tardi 1!!

L'Alchimista Friulano costa per Udine lire 12 annue antecipate e in moneta sonante; fuori lire 14, semestre e trimestre in proporzione. — Ad ogni pagamento l'associato ritirerà una ricevuta a stampa col timbro della Direzione. — In Udine si ricevono le associazioni dal Geronte, in Mercatovecchio Libreria Vendrume. — Lettere e gruppi saranno diretti franchi alla Direzione dell'Alchimista Friulano.

C. Dott. Givssam direttore